## V. BELLINI

## NORMA

TRAGEDIA LIRICA IN DUE ATTI

DI

F E L I C E R O M A N I



EDIZIONI «A. BARION»

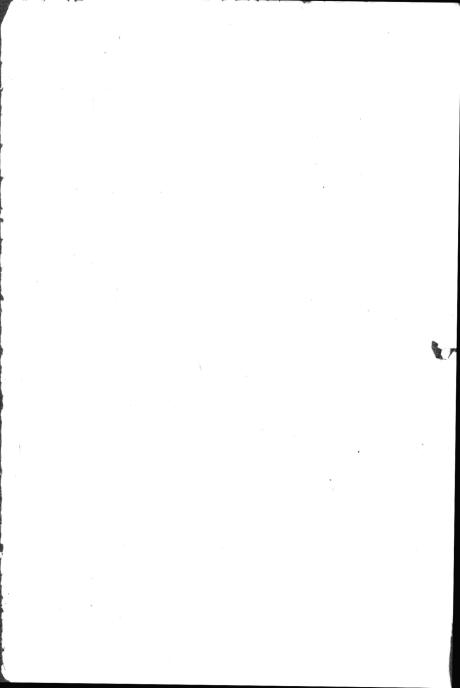

# NORMA

TRAGEDIA LIRICA IN DUE ATTI

DI

FELICE ROMANI

MUSICA

 $\mathbf{D}\mathbf{I}$ 

VINCENZO BELLINI



EDIZIONI «A. BARION»

DELLA CASA PER EDIZIONI POPOLARI, S. A.

SESTO SAN GIOVANNI - MILANO

## PERSONAGGI

| POLLIONE, Proconsole di Roma nelle    |            |
|---------------------------------------|------------|
| Gallie                                | Tenore     |
| OROVESO, Capo dei Druidi              | Basso      |
| NORMA, Druidessa, figlia di Oroveso . | Soprano    |
| ADALGISA, giovane ministra del tempio |            |
| d'Irminsul                            | Šoprano .  |
| CLOTILDE, confidente di Norma         | Mezzo-Sop. |
| FLAVIO, amico di Pollione             | Tenore     |
| D 4 1 11 6 11 11 11                   |            |

Due fanciulli, figli di Norma e di Pollione.

## CORO e COMPARSE

Druidi — Bardi — Eubagi — Sacerdotesse — Guerrieri e Soldati Galli.

La scena è nelle Gallie, nella foresta sacra e nel tempio d'Irminsul.

## ATTO PRIMO

#### SCENA PRIMA

Foresta sacra de' Druidi.

In mezzo, la quercia d'Irminsul, al piè della quale vedesi la pietra druidica che serve d'altare. Colli in distanza sparsi di selve. È notte, lontani fuochi trapelano dai boschi. Al suono di marcia religiosa diffilano le schiere de' Galli, indi la processione de' Druidì. Per ultimo Oroveso coi maggiori Sacerdoti.

Oro. Ite sul colle, o Druidi,
Ite a spiar ne' cieli
Quando il suo disco argenteo
La nuova luna sveli;
Ed il primier sorriso
Del verginal suo viso
Tre volte annunzi il mistico
Bronzo sacerdotal.

DRU. Il sacro vischio a mietere Norma verrà?

Oro. Si, Norma.

DRU. Dell'aura tua profetica,
Terribil Dio, l'informa,
Sensi, o Irminsul, le ispira
D'odio ai Romani e d'ira,
Sensi che questa infrangano
Pace per noi mortal.

Oro. Sì: parlerà terribile
Da queste querce antiche;
Sgombre farà le Gallie

Dall'aquile nemiche; E del suo scudo il suono, Pari al fragor del tuono, Nella città dei Cesari Tremendo echeggerà.

Tutti Luna, ti affretta a sorgere!

Norma all'altar verrà.

(Si allontanano tutti e si perdono nella foresta; di quando in quando si odono ancora le loro voci risuonare in lontananza. Escono quindi da un lato Flavio e Pollione guardinghi e ravvolti nelle loro toghe).

#### SCENA II. - POLLIONE e FLAVIO.

Pol. Svanîr le voci! Dell'orrenda selva Libero è il varco.

FLA. In quella selva è morte; Norma tel disse.

Pol. Profferisti un nome Che il cor m'agghiaccia.

FLA. Oh che di' tu, l'amante, La madre de' tuoi figli!...

Pol. A me non puoi

Far tu rampogna, ch'io mertar non senta;
Ma nel mio core è spenta

La prima fiamma, e un Dio la spense, un Dio

Nemico al mio riposo; al piè mi veggo

L'abisso aperto, e in lui m'avvento io stesso.

FLA. Altra ameresti tu?

Pol. Parla sommesso.
Un'altra, si... Adalgisa...
Tu la vedrai... fior d'innocenza, e riso

Di candore e di amor. Ministra al tempio

Di questo Iddio di sangue ella vi appare, Come raggio di stella in ciel turbato.

FLA. Misero amico! e amato Sei tu del pari?

Pol. Io n'ho fidanza.

FLA. E l'ira

Non temi tu di Norma?

Pol. Atroce, orrenda

Me la presenta il mio rimorso estremo... Un sogno...

FLA. Ah! narra.

Pol. In rammentarlo io tremo.

Meco all'altar di Venere Era Adalgisa in Roma. Cinta di bende candide. Sparsa di fior' la chioma: Udia d'Imene i cantici. Vedea fumar gl'incensi, Eran rapiti i sensi Di voluttade e amor. Ouando fra noi terribile Viene a locarsi un'ombra: L'ampio mantel druidico Come un vapor l'ingombra; Cade sull'ara il folgore, D'un vel si copre il giorno, Muto si spande intorno Un sepolcrale orror. Più l'adorata vergine Io non mi trovo accanto; N'odo da lunge un gemito, Misto de' figli al pianto... Ed una voce orribile Echeggia in fondo al Tempio: Pol.

Norma così fa scempio Di amante traditor.

(squilla il sacro bronzo)

FLA. Odi?... i suoi riti a compiere Norma dal tempio move.

Voci (lontane) Sorta è la Luna, o Druidi; Ite, profani, altrove.

FLA. Vieni: fuggiam... sorprendere, Scoprire alcun ti può.

Traman congiure i barbari...

Ma io li preverrò...

Me protegge, me difende

Un poter maggior di loro;

È il pensier di lei che adoro,

È l'amor che m'infiammò.

Di quel Dio che a me contende

Quella vergine celeste

Arderò le rie foreste,

L'empio altare abbatterò.

(partono rapidamente)

#### SCENA III.

Druidi dal fondo. Sacerdotesse, Guerrieri, Bardi, Eubagi, Sacrificatori, e in mezzo a tutti Oroveso.

Coro Gen. Norma viene: le cinge la chioma
La verbena ai misteri sacrata;
In sua man, come luna falcata,
L'aurea falce diffonde splendor.
Ella viene; e la stella di Roma
Sbigottita si copre di un velo;
Irminsul corre i campi del cielo
Qual cometa foriera d'orror.

#### SCENA IV.

Norma in mezzo alle sue ministre. Ha sciolti i capelli, la fronte circondata da una corona di verbena, ed armata la mano d'una falce d'oro. Si colloca sulla pietra druidica, e volge gli occhi d'intorno come ispirata. Tutti fanno silenzio.

Nor. Sediziose voci,

Voci di guerra avvi chi alzar si attenta Presso all'ara del Dio? v'ha chi presume Dettar responsi alla veggente Norma, E di Roma affrettar il fato arcano? Ei non dipende da potere umano.

Oro. E fino a quando oppressi Ne vorrai tu? Contaminate assai Non fur le patrie selve e i templi aviti Dall'aquile latine? Omai di Brenno Ozïosa non può starsi la spada.

Tutti Si brandisca una volta.

Nor. E infranta cada.

Infranta, sì, se alcun di voi snudarla Anzi tempo pretende. Ancor non sono Della nostra vendetta i di maturi. Delle sicambri scuri

Sono i pili romani ancor più forti.

TUTTI E che ti annunzia il Dio? parla: quai sorti? Non. Io nei volumi arcani

Leggo del cielo: in pagine di morte Della superba Roma è scritto il nome... Ella un giorno morrà; ma non per voi. Morrà pei vizi suoi, Qual consunta morrà. L'ora aspettate, L'ora fatal che compia il gran decreto. Pace v'intimo... e il sacro vischio io mieto.

(Falcia il vischio; le Sacerdotesse lo raccolgono in canestri di vimini. Norma si avanza e stende le braccia al cielo. La luna splende in tutta la sua luca. Tutti si prostrano).

## Preghiera.

Nor. e Minis. Casta diva, che inargenti Queste sacre antiche piante, A noi volgi il bel sembiante Senza nube e senza vel. Tempra tu de' cori ardenti, Tempra ancor lo zelo audace, Spargi in terra quella pace Che regnar tu fai nel ciel.

Tutti A noi volgi il bel sembiante Senza nube e senza vel.

Nor. Fine al rito, e il sacro bosco
Sia disgombro dai profani.
Quando il Nume irato e fosco
Chiegga il sangue dei Romani,
Dal druidico delubro
La mia voce tuonerà.

Tutti Tuoni: e alcun del popol empio Non isfugga al giusto scempio, E primier da noi percosso Il Proconsole cadrà.

Nor. Sì, cadrà... punirlo io posso...
(Ma punirlo il cor non sa.
Ah! bello a me ritorna
Del fido amor primiero,
E contro il mondo intiero
Difesa a te sarò.

Ah! bello a me ritorna Del raggio tuo sereno, E vita nel tuo seno, E patria e cielo avrò).

Coro Sei lento; sì, sei lento,
O giorno di vendetta;
Ma irato il Dio t'affretta
Che il Tebro condannò.

(Norma parte, e tutti la seguono in ordine)

### SCENA V. — ADALGISA sola.

Sgombra è la sacra selva:
Compiuto il rito. Sospirar non vista
Alfin poss'io, qui dove a me s'offerse
La prima volta quel fatal romano
Che mi rende rubella al tempio, al Dio...
Fosse l'ultima almen! — Vano desío!
Irresistibil forza
Qui mi trascina... e di quel caro aspetto
Il cor si pasce... e di sua cara voce
L'aura che spira mi ripete il suono.

(corre a prostrarsi sulla pietra d'Irminsul)
Deh! proteggimi, o Dio! perduta io sono.

SCENA VI. - POLLIONE, FLAVIO, e detta.

Pol. (Eccola — va — mi lascia — Ragion non odo). (Flavio parte)

ADA. (veggendolo, sbigottita) Oh! Pollion!

Pol. Che veggo!

Piangevi tu?

Ada. Pregava. — Ah! t'allontana. Pregar mi lascia. Pol. Un Dio tu preghi atroce, Crudele, avverso al tuo desire e al mio. O mia diletta! il Dio Che invocar devi è Amor...

Ada. Amor! deh! taci... Ch'io più non t'oda. (si allontana da lui)

Pol. E vuoi fuggirmi? e dove Fuggir vuoi tu ch'io non ti segua?

Ada. Al tempio,

Ai sacri altari ch'io sposar giurai.

Pol. Gli altari!... e il nostro amor?...

ADA. Io l'obliai.

Pol. Va, crudele, e al Dio spietato
Offri in dote il sangue mio;
Tutto, ah! tutto ei sia versato,
Ma lasciarti non poss'io;
Sol promessa al Dio tu fosti...
Ma il tuo cuore a me si diè...
'Ah! non sai quel che mi costi
Perch'io mai rinunzi a te.

ADA. E tu pure, ah! tu non sai
Quanto costi a me dolente!
All'altare che oltraggiai
Lieta andava ed innocente...
Il pensiero al ciel s'ergea,
Il mio Dio vedeva in ciel!...
Or per me spergiura e rea
Cielo e Dio ricopre un vel.

Pol. Ciel più puro e Dei migliori T'offro in Roma ov'io mi reco.

ADA. Parti forse?

(colpita)

Pol. Ai nuovi albòri...

ADA. Parti, ed io?

Pol. Tu vieni meco.

De' tuoi riti è Amor più santo...

A lui cedi, ah! cedi a me.

ADA. Ah! non dirlo... (più commossa)

Pol. Il dirò tanto Che ascoltato io sia da te.

(a 2)

Pol. Vieni in Roma, ah! vieni, o cara, (con tutta
Dove è amore, è gioia, è vita; tenerezza)
Inebriam nostr'alme a gara
Del contento a cui ne invita...
Voce in cor parlar non senti,
Che promette eterno ben?
Ah! dà fede ai dolci accenti,
Sposo tuo mi stringi al sen.

Ada. (Ciel! così parlar l'ascolto...

Sempre, ovunque, al tempio istesso...
Con quegli occhi, con quel volto
Fin sull'ara il veggo impresso...
Ei trionfa del mio pianto,
Del mio duol vittoria ottien...
Ah! mi togli al dolce incanto,
O l'error perdona almen).

Pol. Adalgisa!

ADA. Ah! mi risparmi Tua pietà maggior cordoglio.

Pol. Adalgisa! e vuoi lasciarmi?

ADA. Nol poss'io... seguir ti voglio.

Pol. Qui... domani all'ora istessa...

Verrai tu?

ADA. Ne fo promessa.

Pol. Giura.

Ada. Giuro.

Pol. Oh! mio contento!

Ti rammenta...

An! mi rammento.

Al mio Dio sarò spergiura,

a 2 Ma fedele a te sarò.

Pol. L'amor tuo mi rassicura;

E il tuo Dio sfidar saprò.

(partono)

#### SCENA VII.

Abitazione di Norma.

Norma e Clotilde, e due piccoli fanciulli.

Nor. Vanne, e li cela entrambi. — Oltre l'usato Io tremo in abbracciarli.

CLO. E qual ti turba

Strano timor che i figli tuoi rigetti?

Nor. Non so... diversi affetti

Strazian quest'alma... — Amo in un punto ed I figli miei!... Soffro in vederli, e soffro [odio S'io non li veggo. Non provato mai Sento un diletto ed un dolore insieme D'esser lor madre.

CLO. E madre sei!...

Nor. Nol fossi!

CLO. Qual rio contrasto!

Nor. Immaginar non puossi.

O mia Clotilde!... richiamato al Tebro È Pollion.

E Pollion.

CLO. E teco ei parte?

Nor. Ei tace

Il suo pensier. — Oh! s'ei fuggir tentasse...

E qui lasciarmi?... se obliar potesse

Questi suoi figli!

CLO.

E il credi tu?

Nor.

Non l'oso.

È troppo tormentoso,

Troppo orrendo tal dubbio. Alcun s'avanza.

Va... li cela.

(Clotilde parte coi fanciulli, Norma li abbraccia)

### SCENA VIII. - NORMA e ADALGISA.

Nor. Adalgisa!

ADA. (da lontano) (Alma, costanza).

Nor. T'inoltra, o giovinetta,

T'inoltra. — E perchè tremi? — Udii che grave A me segreto palesar tu voglia.

ADA. È ver. — Ma, deh! ti spoglia

Della celeste austerità che splende

Negli occhi tuoi... Dammi coraggio, ond'io Senza alcun velo ti palesi il core.

(si prostra; Norma la solleva)

Nor. Mi abbraccia, e parla. Che ti affligge?

ADA. (dopo un momento d'esitazione) Amore...

Non t'irritar... Lunga stagion pugnai Per soffocarlo... — Ogni mia forza ei vinse... Ogni rimorso. — Ah! tu non sai pur dianzi Qual giuramento io fea! fuggir dal tempio...

Tradir l'altare a cui son io legata...

Abbandonar la patria...

Nor. Ahi! sventurata!

Del tuo primier mattino Già turbato è il sereno? E come, e quando

Nacque tal fiamma in te?

Ada. Da un solo sguardo,

Da un sol sospiro, nella sacra selva, A' piè dell'ara ov'io pregava il Dio. Tremai... sul labbro mio Si arrestò la preghiera; e tutta assorta In quel leggiadro aspetto, un altro cielo Mirar credetti, un altro cielo in lui.

Nor. (Oh! rimembranza! io fui Così rapita al sol mirarlo in volto).

ADA. Ma non mi ascolti tu?

Nor. Segui... t'ascolto.

ADA. Sola, furtiva al tempio Io l'aspettai sovente; Ed ogni di più fervida Crebbe la fiamma ardente.

Nor. (Io stessa... anch'io

Arsi così: l'incanto suo fu il mio).

ADA. Vieni, ei dicea, concedi Ch'io mi ti prostri ai piedi: Lascia che l'aura io spiri De' dolci tuoi sospiri, Del tuo bel crin le anella Dammi poter baciar.

Nor. (Oh! cari accenti!

Così li proferia...
Così trovava del mio cor la via).

Ana. Dolci qual arpa armonica
M'eran le sue parole;
Negli occhi suoi sorridere
Vedea più bello un sole.
Io fui perduta, e il sono:
D'uopo ho del tuo perdono.
Deh! tu mi reggi e guida.
Me rassicura, o sgrida,
Salvami da me stessa,
Salvami dal mio cor.

Nor.

Ah! tergi il pianto;

Alma non trovi di pietade avara. Te ancor non lega eterno nodo all'ara.

Nor. a 2 Ah sì, fa core, abbracciami. Perdono e ti compiango, Dai voti tuoi ti libero. I tuoi legami io frango. A caro oggetto unita

Vivrai felice ancor.

Ripeti, o ciel, ripetimi Ana. Sì lusinghieri accenti: Per te, per te s'acquetano I lunghi miei tormenti. Tu rendi a me la vita, Se non è colpa amor.

Ma di'... l'amato giovane Non. Quale fra noi si noma?

Culla ei non ebbe in Gallia... Ana. Roma gli è patria...

Roma!... Non.

Ed è?... Prosegui...

SCENA IX. - POLLIONE e dette.

Il mira. ADA.

Nor. Ei! Pollion!...

Qual ira? ADA.

Nor. Costui, costui dicesti? Ben io compresi?

Ah! sì. ADA.

Por. Misera te! che festi!

(mostrandosi ad Adalgisa)

ADA. Io...

Tremi tu? per chi? (a Pollione) NOR. (Alcuni momenti di silenzio. — Pollione è confuso, Adalgisa tremante e Norma fremente)

Oh, non tremare, o perfido, No, non tremar per lei... Essa non è colpevole, Il malfattor tu sei... Trema per te, fellone... Pei figli tuoi... per me...

ADA. Che ascolto!... ah! Pollione?
Taci! t'arretri!... Ahimè!

(si copre il volto colle mani. - Norma l'afferra per un braccio e la costringe a mirar Pollione)

Nor.

Oh! di qual sei tu vittima
Crudo e funesto inganno!
Pria che costui conoscere,
T'era il morir men danno.
Fonte d'eterne lagrime
L'empio a te pure aperse...
D'orribil vel coperse
L'aurora de' tuoi dì.

ADA. Oh! qual traspare orribile
Dal tuo parlar mistero!
Trema il mio cor di chiedere,
Trema d'udire il vero...
Tutta comprendo, o misera,
Tutta la mia sventura...
Essa non ha misura,
Se m'ingannò così.

Pol. Norma, de' tuoi rimproveri
Segno non farmi adesso.
Deh! a quest'afflitta vergine
Sia respirar concesso...
Copra a quell'alma ingenua,
Copra nostr'onte un velo...
Giudichi solo il cielo
Qual più di noi fallì.

NOR. Perfido! Pol. Or basti. (per allontanarsi) Non. Fermati. E a me sottrarti speri? « M'udrai fra poco. Pol. NOR. « È inutile: « Leggo ne' tuoi pensieri. « Ma di', puoi tu nutrire « Speme qual nutri ardire? « Non è in mia man costei. « In mio poter non è? Pol. « Cielo!... e infierir in lei « Potresti? Non. « In tutti e in me. Pol. « No. nol farai. « Vietarmelo Non. « Credi, o fellon?... « Io l'oso. Pol. Vieni... (afferra Adalgisa) (dividendosi da lui) ADA. Mi lascia, scostati... Tu sei di Norma sposo. Pol. Qual io mi fossi oblio... L'amante tuo son io; (con tutto il fuoco) È mio destino amarti... Destin costei fuggir. Nor. Ebben: lo compi e parti. (reprimendo il furore) Seguilo. (ad Adalgisa) Ah! pria morir. ADA. (a 3) Nor. (prorompendo)

Vanne, sì, mi lascia, indegno; Figli oblia, promesse, onore... Maledetto dal mio sdegno Non godrai d'un empio amore. Te sull'onde, te sui venti Seguiran mie furie ardenti: Mia vendetta e notte e giorno Ruggirà d'intorno a te.

Pol. Fremi pure, e angoscia eterna (disperatamente)
Pur m'imprechi il tuo furore!
Questo amor che mi governa
È di te, di me maggiore...
Dio non v'ha che mali inventi
De' miei mali più cocenti...
Maledetto io fui quel giorno
Che il destin t'offerse a me.

Ana. (supplichevole a Norma)
Ah non fia, non fia ch'io costi
Al tuo cor sì rio dolore...
Mari e monti sian frapposti
Fra me sempre e il traditore.
Soffocar saprò i lamenti,
Divorar i miei tormenti;
Morirò, perchè ritorno
Faccia il crudo ai figli e a te.

(Squillano i sacri bronzi del tempio. Norma è chiamata ai riti. Ella respinge d'un braccio Pollione, e gli accenna di uscire. Pollione si allontana furente).

FINE DELL'ATTO PRIMO

## ATTO SECONDO

#### SCENA PRIMA

Interno dell'abitazione di Norma.

Da una parte un letto romano coperto di pelle d'orso. I figli di Norma sono addormentati.

Norma con una lampada e un pugnale alla mano. Siede e posa la lampada sopra la tavola. È pallida, contraffatta.

Dormono entrámbi... Non vedran la mano Che li percuote. Non pentirti, o core; Viver non ponno... Qui supplizio, e in Roma Obbrobrio avrian, peggior supplizio assai... Schiavi d'una matrigna. - Ah! no: giammai. (sorge) (fa un passo e si ferma) Muoiano, sì. Non posso Avvicinarmi: un gel mi prende, e in fronte Mi si solleva il crin. - I figli uccido! Teneri figli... in questo sen concetti, (intenerendosi) Da guesto sen nutriti, essi, pur dianzi Delizia mia... ne' miei rimorsi istessi Raggio di speme... essi nel cui sorriso Il perdono del ciel mirar credei... (silenzio) Io, io li svenerò? di che son rei? Di Pollion son figli: Ecco il delitto. Essi per me son morti; Muoian per lui, n'abbia rimorso il crudo, N'abbia rimorso anche all'amante in braccio. E non sia pena che la sua somigli. Feriam... (s'incammina verso il letto; alza il pugnale; essa dà un grido inorridita; i figli si svegliano) (li abbraccia Ah! no... son figli miei! miei figli! e piange) Clotilde!

#### SCENA II. — CLOTILDE e detta.

Nor. Corri... vola...
Adalgisa a me guida.

CLO. Ella qui presso Solitaria si aggira, e prega e plora.

Nor. Va. - Si emendi il mio fallo... e poi... si mora.

(Clotilde parte)

#### SCENA III. — Adalgisa e Norma.

Ada. Me chiami, o Norma?... Qual ti copre il volto Tristo pallor?

Nor.

Pallor di morte. - Io tutta
L'onta mia ti rivelo. A me prostrata
Eri tu dianzi... a te mi prostro adesso,
E questi figli... e sai di chi son figli,
Nelle tue braccia io pongo.

ADA. O sventurati,
O innocenti fanciulli!

Nor.

Se tu sapessi!... ma infernal segreto
Ti si nasconda. Una preghiera sola
Odi e l'adempi, se pietà pur merta
Il presente mio duolo... e il duol futuro.

ADA. Tutto, tutto io prometto.

Non. Il giura.

ADA. Il giuro.

Nor. Odi. - Purgar quest'aura

Contaminata dalla mia presenza

Ho risoluto; nè trar meco io posso

Questi infelici... a te li affido...

ADA. O cielo!

Non. Nel romano campo Guidali a lui... che nominar non oso.

ADA. Oh! che mai chiedi?

Nor. Sposo

Ti sia men crudo; - io gli perdono e moro.

ADA. Sposo!... Ah non mai...

Nor. Pei figli suoi t'imploro.

Deh! con te, con te li prendi... Li sostieni, li difendi... Non ti chiedo onori e fasci; A' tuoi figli ei fian serbati. Prego sol che i miei non lasci Schiavi, abbietti, abbandonati...

Basti a te che disprezzata, Che tradita io fui per te.

Ada. Norma! Ah! Norma, ancor amata, Madre ancor sarai per me. Tienti i figli. Non fia mai Che io mi tolga a queste arene.

Nor. Tu giurasti...

ADA. Sì, giurai...

Ma il tuo bene, il sol tuo bene. Vado al campo ed all'ingrato Tutti io reco i tuoi lamenti. La pietà che mi hai destato Parlerà sublimi accenti... Spera, spera... amor, natura Ridestarsi in lui vedrai... Del suo cor son io secura... Norma ancor vi regnerà.

Nor. Ch'io lo preghi?... Ah! no: giammai. Più non t'odo, parti... va...

ADA. Mira, o Norma, ai tuoi ginocchi Questi cari pargoletti, Ah! pietà di lor ti tocchi, Se non hai di te pietà. Nor. Ah! perchè la mia costanza
Vuoi scemar con molli affetti?
Più lusinghe, più speranza
Presso a morte un cor non ha.

ADA. Cedi... delt, cedi!

Nor. Ah! lasciami.

Ei t'ama.

Ada. E già sen pente.

Nor. E tu?...

Ada. Lo amai... quest'anima Sol l'amistade or sente.

Nor. O giovinetta!... E vuoi?...

ADA. Renderti i dritti tuoi, O teco al cielo e agli uomini Giuro celarmi ognor.

Nor. Hai vinto... hai vinto... Abbracciami, Trovo un'amica ancor.

(a 2)

Sì, fino all'ore estreme
Compagna tua m'avrai:
Per ricovrarci insieme
Ampia è la terra assai.
Teco del Fato all'onte
Ferma opporrò la fronte,
Finchè il mio core a battere
Io senta sul tuo cor.

(partono)

#### SCENA IV.

Luogo solitario presso il bosco dei Druidi, cinto da burroni e da caverne. — In fondo, un lago attraversato da un ponte di pietra.

Guerrieri Galli.

Coro 1º Non partì.

Coro 2° Finora è al campo,

Tutto il dice: i feri carmi, Il fragor, il suon dell'armi, Delle insegne il ventilar.

TUTTI Attendiam: un breve inciampo
Non ci turbi, non ci arresti;
E in silenzio il cor si appresti
La grand'opra a consumar.

SCENA V. — Oroveso e detti.

Oro. Guerrieri! a voi venirne
Credea foriero d'avvenir migliore.
Il generoso ardore,
L'ira che in sen vi bolle,
Io credea secondar; ma il Dio nol volle.

Coro Come! e le nostre selve L'aborrito Proconsole non lascia? Non riede al Tebro?

Oro.

Latino condottiero
A Pollion succede, e di novelle
Possenti legioni
Afforza il campo che ne tien prigioni.

Coro E Norma il sa? di pace È consigliera ancor?

Oro.

Invan di Norma

La mente investigai; sembra che il Nume
Più non favelli a lei, che oblio la prenda
Dell'universo.

Coro. E che far pensi?

Oro. Al fato
Piegar la fronte, separarci, e nullo
Lasciar sospetto del fallito intento.

Coro. E finger sempre?
Oro. Amara legge! il sento.

Ah! del Tebro al giogo indegno Fremo io pure e all'armi anelo; Ma nemico è sempre il cielo, Mio consiglio è il simular. Divoriamo in cor lo sdegno, Tal che Roma estinto il creda: Dì verrà che desto ei rieda Più tremendo a divampar.

Coro Sì, fingiam, se il finger giovi;
Ma il furore in sen si covi...
Guai per Roma, allor che il segno
Dia dell'armi il sacro altar. (partono)

#### SCENA VI.

Tempio d'Irminsul. - Ara da un lato.

NORMA, indi CLOTILDE.

Nor. Ei tornerà. Sì, mia fidanza è posta In Adalgisa; ei tornerà pentito, Supplichevole, amante. Oh! a tal pensiero Sparisce il nuvol nero Che mi premea la fronte, e il sol m'arride Come del primo amor ai dì felici. (esce Clo.) Clotilde!

CLO. O Norma!... Uopo è d'ardir!

Non. Che dici?

CLO. Lassa!

Nor. Favella.

CLO. Indarno Parlò Adalgisa e pianse.

Nor.

Ed io fidarmi

Di lei dovea? di mano uscirmi, e bella

Del suo dolore presentarsi all'empio

Ella tramava.

CLO. Ella ritorna al tempio.

Trista, dolente implora
Di profferir suoi voti.

Nor. Ed egli?

CLO. Ed egli Rapirla giura anco all'altar del Nume.

Nor. Troppo il fellon presume.

Lo previen mia vendetta; - qui di sangue... Sangue romano... scorreran torrenti.

(si appressa all'ara e batte tre volte lo scudo d'Irminsul)

Coro di dentro Squilla il bronzo del Dio.

CLO. Cielo! che tenti?

#### SCENA VII.

Accorrono da varie parti Oroveso, i Druidi, i Bardi e le Ministre. A poco a poco il tempio si riempie di armati. Norma si colloca sull'altare.

Oro. Norma! che fu? Percosso,

Lo scudo d'Irminsul, quali alla terra

Decreti intima?

Nor. Guerra, Strage, sterminio.

Oro. E a noi pur dianzi pace S'imponea pel tuo labbro!

Nor. Ed ira adesso,
Armi, furore e morti.

Armi, furore e morti. Il cantico di guerra alzate, o forti.

Inno Guerriero.

I.

Guerra, guerra! Le galliche selve Quante han querce producon guerrier; Qual sul gregge fameliche belve, Sui Romani van essi a cader.

II.

Sangue, sangue! le galliche scuri Fino al tronco bagnate ne son. Sovra i flutti del Ligeri impuri Ei gorgoglia con funebre suon.

III.

Strage, strage, sterminio, vendetta, Già comincia, si compie, si affretta; Come biade da falci mietute Son di Roma le schiere cadute. Tronchi i vanni, recisi gli artigli, Abbattuta ecco l'aquila al suol. A mirar il trionfo de' figli Viene il Dio sovra un raggio di sol.

Oro. Nè compi il rito, o Norma? Nè la vittima accenni?

Nor.

Non mai l'altar tremendo
Di vittime mancò. - Ma, qual tumulto!

SCENA VIII. — CLOTILDE (frettolosa) e detti.

CLO. Al nostro tempio insulto

Fece un Romano: nella sacra chiostra

Delle vergini alunne egli fu côlto.

TUTTI Un Romano?

Nor. (Che ascolto?

Se mai foss'egli?)

TUTTI A noi vien tratto.
Nor. (È desso).

SCENA IX. — POLLIONE (fra soldati) e detti.

Oro. È Pollion!

Nor. (Son vendicata, adesso).

Oro. Sacrilego nemico, e chi ti spinse A violar queste temute soglie, A sfidar l'ira d'Irminsul?

Pol. Ferisci!

Ma non interrogarmi.

Nor. (svelandosi) Io ferir deggio.
Scostatevi.

Pol. Che veggio?

Norma!

Nor. Sì, Norma.

TUTTI Il sacro ferro impugna, Vendica il tempio e il Dio.

Nor. (prende il pugnale dalle mani di Oroveso) Sì, feriamo.\* Ah! (\* si arresta)

Tutti Tu tremi?

Nor. (Ah non poss'io).

ORO. Che fia? perchè t'arresti?

Nor. (Poss'io sentir pietà?)

Coro Ferisci.

Nor.

Interrogarlo... investigar qual sia
L'insidïata o complice ministra
Che il profan persuase a fallo estremo.

Ite per poco.

Oro., Coro (Che far pensa?)

Pol. (Io fremo).

(Oroveso e il coro si ritirano. Il Tempio rimane sgombro).

## SCENA X. — NORMA e POLLIONE.

Nor. In mia mano alfin tu sei;
Niun potria spezzar tuoi nodi.
Io lo posso.

Por. Tu nol dèi.

Nor. Io lo voglio.

Pol.

Come?

Nor.

M'odi.

Pel tuo Dio, pei figli tuoi... Giurar dèi che d'ora in poi Adalgisa fuggirai... All'altar non la torrai... E la vita ti perdono... E non più ti rivedrò. Giura

Giura

Pol. No: sì vil non sono.

Non. Giura, giura.

Pol. Ah! pria morrò.

Nor. Non sai tu che il mio furore Passa il tuo?

Pol. Ch'ei piombi attendo.

Nor. Non sai tu che ai figli in core Questo ferro...

Pol. Oh Dio! che intendo!

Nor. Sì, sovr'essi alzai la punta...

Vedi... vedi... a che son giunta! Non ferii, ma tosto... adesso Consumar poss'io l'eccesso... Un istante... e d'esser madre Mi poss'io dimenticar.

Pol. Ah! crudele; in sen del padre Il pugnal tu dèi vibrar. A me il porgi.

Nor. A te!

Pol. Che spento

Cada io solo.

Nor. Solo! Tutti.

I Romani a cento a cento Fien mietuti, fien distrutti.... E Adalgisa... Pol.

Ahimè!

Nor.

Infedele

A' suoi voti...

Pol. Ebben, crudele?

Nor. Adalgisa fia punita:

Nelle fiamme perirà.

Pol. Oh! ti prendi la mia vita, Ma di lei, di lei pietà.

Nor. a 2 Preghi alfine? indegno! è tardi.

Nel suo cor ti vo' ferire.

Già mi pasco ne' tuoi sguardi,

Del tuo duol, del suo morire;

Posso alfine, e voglio farti

Infelice al par di me.

Pol. Ah! t'appaghi il mio terrore:
Al tuo piè son io piangente...
In me sfoga il tuo furore,
Ma risparmia un'innocente;
Basti, ah! basti a vendicarti
Ch'io mi sveni innanzi a te.
Dammi quel ferro.

NOR.

Sorgi;

Scòstati.

Pol. Il ferro, il ferro!

Non.

Olà, ministri,

Sacerdoti, accorrete.

## SCENA ULTIMA.

Ritornano Oroveso, i Druidi, i Bardi e i Guerrieri.

Nor.

All'ira vostra

Nuova vittima io svelo. Una spergiura Sacerdotessa i sacri voti infranse, Tradì la patria, il Dio degli avi offese. Tutti Oh delitto! oh furor! Ne sia palese.

Nor. Sì, preparate il rogo.

Pol. Oh! ancor ti prego.

Norma, pietà.

Tutti Ne svela il nome.

Nor. (Io, rea,

L'innocente accusar del fallo mio?)

Tutti Parla: chi è dessa?

Pol. Ah! non lo dir.

Nor. Son io.

Oro. Tu! Norma!

Nor. Io stessa. Il rogo ergete.

Coro (D'orror io gelo).

Pol. (Mi manca il cor).

Tutti Tu delinquente!

Pol. Non lo credete.

Nor. Norma non mente.

Oro. Oh! mio rossor!

Nor. Qual cor tradisti, qual cor perdesti,
Quest'ora orrenda ti manifesti.
Da me fuggire tentasti invano;
Crudel Romano, tu sei con me.
Un nume, un fato di te più forte
Ci vuole uniti in vita e in morte.
Sul rogo istesso che mi divora,
Sotterra ancora sarò con te.

Pol. Ah! troppo tardi t'ho conosciuta...

Sublime donna, io t'ho perduta...

Col mio rimorso è amor rinato,

Più disperato, furente egli è.

Moriamo insieme, ah! sì, moriamo:

L'estremo accento sarà ch'io t'amo.

Ma tu, morendo, non m'aborrire;

Pria di morire perdona a me.

Oro. e Coro Oh! in te ritorna, ci rassicura:
Canuto padre te ne scongiura:
Di' che deliri, di' che tu menti,
Che stolti accenti uscir da te.
Il Dio severo che qui t'intende,
Se stassi muto, se il tuon sospende,
Indizio è questo, indizio espresso
Che tanto eccesso punir non de'.

Oro. Norma!... deh! Norma! scolpati...

Taci? ne ascolti appena?

Nor. Cielo! e i miei figli? (scuotendosi con un grido)

Pol. Ahi miseri!

Nor. I nostri figli? (volgendosi a Pollione)

Pol. Oh pena!

Coro Norma, sei rea?

Nor. Sì, rea, (disperatamente)

Oltre ogni umana idea.

Oro., Coro Empia!

Nor. Tu m'odi!

Oro. Scòstati.

Nor. Deh! m'odi!

Oro. Oh! mio dolor!

Nor. Son madre!... (piano ad Oroveso)

Oro. Madre!!!

Nor. Acquetati.

Clotilde ha i figli miei... Tu li raccogli... e ai barbari Gl'invola insiem con lei...

Oro. Giammai... giammai... va, lasciami.

Nor. Ah! padre!... un prego ancor. (s'inginocchia)

Deh! non volerli vittime

Del mio fatale errore...

Deh! non troncar sul fiore

Quell'innocente età.

« Grazia per lor non credere

« Vita così concessa:

« Dono crudele è dessa,

« Vita di duol sarà.

Pensa che son tuo sangue...

Pel sangue tuo pietà.

Padre! tu piangi!

Oro. Oppresso è il core.

Nor. Piangi e perdona.

Oro. Ha vinto amore.

Nor. Ah, tu perdoni. - Quel pianto il dice.

Nor. e Pol. lo più non chiedo. - lo son felice.

Content a il rogo - ascenderò.

Oro. Ah! consolarmene — mai non potrò.

Coro Piange... prega! che mai spera?

Qui respinta è la preghiera.

Le si spogli il crin del serto;

Sia coperto di squallor.

(i Druidi coprono d'un velo nero la sacerdotessa)

Vanne al rogo: ed il tuo scempio

Purghi l'ara e lavi il tempio,

Maledetta all'ultim'ora, Maledetta estinta ancor!

Ono. Va. infelice!

Non. (incamminandosi) Padre... Addio.

Pol. Il tuo rogo, o Norma, è il mio.

 $(a \ 3)$ 

Non. e Pol. Là più puro, là più santo Incomincia eterno amor.

Oro. Sgorga alfin, prorompi, o pianto: Sei permesso a un genitor.

